# L'ALGHIMISTA

### POGLIO SETTIMANALE DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, INDUSTRIA, COMMERCIO

L'ALCHIMISTA si pubblica tutte le domeniche. Coste austr. lire 3 al trimestre. — Fuori di Udine sino ai confini

Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo.

Le associazioni si ricevono in Udine presso la ditta Vendrame in Mercatovecchio.

Lettere e gruppi surauno diretti alla Redaziona dell'Alchimista. Pei gruppi, dichiarati como prezzo d'associaz, non pagasi all'encatura.

austr, lire 3, 50.

Un numero separato costa 50 centesimi.

ALCUNI PENSIERI

SULL'EDUCAZIONE DELLA DONNA

Il Cristianesimo rialzò la donna col proclamare la sua prima libertà, vietando la poligamia, e simboleggiando la mediazione fra la terra ed il cielo col mezzo di una donna. La società moderna partecipa all'influsso di questa santa gentilezzo, ed abbellita dal culto ciegante dell'amore, e da costumi più inciviliti vuole che si onori il sesso della monsuetudine e delle grazie. Ma abbenchè la religione e l'umana politica si accordino nel promuovero la dignità della donna, la quale non può ottenersi che col mezzo di una huona educazione religiosa, intellettualo e moralo, tuttavolta le odierae nazioni privano una gran parto della metà del genece umano di questo unico modo di perfezione; mentre un altra lo possiede solianto o superficialo o corretto. Presse di noi, ove non si eccettui qualche raro ed incompleto provvedimento nei centri maggiori, si può diro che non esistano scuole per le figlie del basso popolo, infelici che la povertà condunna od alla infingardaggine od alla corruzione. Il difetto di questo utili istituzioni addomandano grandi ingegni ed anime generose, le quali sappiano divulgarne il principio e studiarno i mezzi. A me non è dato che di far voti per la guarigione di questo piaghe sociali, ed accennare in qualche guisa a quella educazione, che possono procacciarsi le classi superiori (\*), aslinchè da queste si propaglii nelle ultime il buono ed il migliore di cui tanto abbisognano.

La coltura della donna deve in primo luogo proporzionarsi non tanto alla breve sfera della famiglia, quanto allo sviluppo ed al sistema della presente società; imperocche quella che per l'addietro conveniva, or più non si addice. Diffatti le donne vivono nell'oppressione in tutte le regioni barbare, e sono tiranneggiate per la loro debolezza, mentre le relazioni dei due sessi si perfezionano, allorche le terre incominciano ad esser coltivate, e quindi le femmine divengono in maggior considerazione presso i popoli agricoltori. Esse però ricevono una nuova importanza nella creazione delle arti, e del commercio, poichè gli uomini per occupazioni più estese allontanandosi dai luoghi di lavoro e dai propri focolari, trovansi nella necessità di associare di loro talenti la vigilanza mulichre. Un tal genere di vita richiede anzi tutto l'esercizio delle domestiche virtà, allinche tornino gradite a quel sesso le occupazioni famigliari. Ma nelle società pervenute ad un sommo grado d'incivilimento, dove per le accrescinte fortune e per le idee progredite la cura precipua di una gran parte dei cittadini è quella di provenire la noia con lieve travaglio, di motiplicare i divertimenti, e di estendere i poteri, a quest' epoca le donne sono ricercate con sollecitudine e per le qualità amabili che esse hanno dalla natura, e per quelle che debbono essere il frutto della educazione. I loro vincoli si

estendono, più non conviene la vita ritirata, mentre gittate sul tentro del mondo diventano l'anima dei principali diletti, ed il movento di agognati trattenimenti. La felicità sovrana è quella di piacer loro, e grande ambizione l'ottenerne alcune preferenze. In tal modo dovendo le donne rapprosentare una parto così ragguardevole, hanno d'uopo di virtà non comuni e più luminose, onde non cimentare la felicità degli nomini con una vana galanteria, un lusso immoderato, una fatale dissipazione. Da quest'ultimo sistema non distano gran fatto le moderno società: per cui ella è cosa assai malagevole a' giorni nostri il coltivare l'intelietto di una giovinetta facile ad illudersi per fervida immaginazione, a travedere gli oggetti che gli si parano dinanzi con prostigio seducente, ma più ancora a syllapparo da suoi teneri involucri un cuor vergine che si commuove alle più leggere impressioni, che fanno producre le svariate vicende di una vita sociale.

Perciò colni che presiéde ad una tal sorta di educazione, oltre alla gentilezza e soavità dei modi, alle eminenti facoltà dello ingegno, all' escreizio di studi molteplici, ad una arrendevolozza ai più difficili temperamenti, dovrà esser bene informato dogli abissi tenebrosi dello umane passioni. È adunque pregindicevole quel vecchio costume di affidare a persone di chiostro la direzione di tanti istituti femminili. Il precoco ritiro dal mondo a quolle donne proibisce la perfetta conoscenza del viver libero, tanto necessaria per indicare i pericoli ed i vortici che dovranno posteriormente ovitarsi. La austerità ed il rigore di quel consorzio, la divoziono forso di soverchio continuata, l'allontanamento d'ogni pensiero mondano e simili precetti promulgati dall' intimo convincimento delle educatrici non convengono a giovinette, che dovranno al cospetto degli uomini apparire bensi ritrose, ma disinvolte, oneste, ma eleganti, sagge, ma vivaci. E come fia possibile che amabili donzelle, culte spose, e tenere madri possano vonir allovate da questi esseri che giammai sentirono la potenza di si nobili affetti? Si allontanino eziandio dai sacri penetrali dell' insegnamenta quelle donne che disingannate dei molti prostigi della vita, si rifuggono nella solitudine, e lusingano l'acerbità della loro forzata misantropia colla osagerazione della virtù e vivene in guerra con tutto il mende per non saper trovar pace con sè medesime.

Fondamento inoltre d'ogni umano sapere deve essere la religione. Essa però anzichò soffocare troppo ferocemente le passioni che si risvegliano e raffreddare lo spirito colla compressione di ogni sentimento non devoto, amerebbe piuttosto dirigere quello prime inclinazioni e sublimare i fervidi slanci di que' cuori innocenti. Egregiamente all' uopo asseriva un sacro scriftore moderno, non essero il cattolicismo un mero culto speculativo che si rappresenti con un' austora aspirazione alle cose celesti, ma ben anco una cultura fondamentale degli umani intelletti, ondo agovelaro l'aspro sentiero della vita sociale.

Dopo i primi radimenti del leggero e dello sectivere, ogni saggia educatrice dovrà occuparsi ad insegnare allo proprie allievo la sopraintendenza della domestica economia. Presso qualsiasi coto di persone, ove non si eccettui il più eminente patriziato, spetta alle donne il nermoggiaro i svariati dettagli e le piccole cure che sono proprie di ogni amministraziono famigliare. La natura istessa loro impartisco, a preferenza degli nomini, i lumi necessari e l'attitudino all' uono richiesta, la quale dovrà corroborarsi contro i falsi principii coi primi elementi d'igiene pubblica, di storia naturale, e di aritmetica; scienze tutte opportune ad ogni individuo, ma sommamento neglette nello scuolo popolari.

Indi succedono gli esercizii manuali della donna fra cui primeggia il ricamo, dove il disegno o vero od allegorico sarebbe da informarsi al buon gusto della pittura ed alla storica erudizione. Ma il progio di questi artifiziosi emblemi affidati alla seta, od alia tela con si lungo e paziente lavoro viene a' di nostri soggiogato dal progresso delle macchine e delle invenzioni. Dopo il ricamo sì suole aggiungero il suono e il canto che dovrebb' essere dette ed affettuese, non già superficiale ed armonioso, affinché non si arresti allo orecchio, ma per la via del hello penetri al cuore, vi diflonda l'allegria, susciti la pietà e commuova il sentimento morale. Allora soltanto le delci melodie udite auco sotto cielo stranjero dal labbro di donna italiana, como l'espressione di animo generose, misuralamento ocheggiando sull'anime nostro, allottandule, le soggiogano.

La donna appunto per leggo di analogia è disposta allo studio dell' arti belle. Chi meglio di essa apparecchiata a ricevere l'impressioni del beilo, chi meglio a trasmetterlo ad altri? Non kaessa per propria natura e mobilità o pieghevolezza di fantasia, velocità ed acume di raziocinio, sosvità e vivezza d'affetti? Perciò un'arte strettumente affratellata al ricamo ed alla musica, che meglio convenga al sesso mulichre, si è la pittura. So le bellezze campestri e cittadine, artificiose o naturali di leggieri s' imprimono nella mente e nel cuore della donna, perchè essa non potrà ritrarlo cella mano dopoché verrà addottrinata da valenti pittori o prescielti modelli? Quest'arte si gloriosa per la nostra patria, e si nobile ed utile per sè stessa accrescerebbe il lustro delle connazionali. so la coltivassero al pari delle straniere. Siffatte disposizioni le quali in corto grado si trovono pressoché in tutte le donne, vogliono essor in modo eminente o con perseveranza promosse in quello destinate a rappresentare il perfezionamento dell' indole generale del loro sesso. Perocché la attitudine, la posizione sociale di ciascun individuo dovrà indicare il grado e la qualità di coltura che ad esso convenga; contro quel fatale vigente principio per cui ad un numero indefinito di giovani si suole innestaro sino ad un certo panto l'identica educazione. (continuere)

P. dott. Basa.

<sup>(\*)</sup> li patriziato, il borghese dovizioso.

#### LA MIGLIARE

a Buja, a Fagagna, a Tomba ecc.

Que' filosofi che maledicono, perché non capiscono, le immarcescibili verità della scuola medica Italiana, anzi greco - Italiana, imperocche lo antichissimo Ippocrate era (guardate mò!) giàcominiano, que' filosofi, volea dire, mi grideranno la croce ndosso, udendo il protondo disprezzo e l'efferata baldanza con cui parlai e parlerò della scuola Bufaliniana, della scuola eclettica, o dell'insanie omeopatiche. Se non che e' denno sicuramente aver coscienza del loro indigesto sapere, della loro trasordinata fantasia, del loro fiacco pensiero (cho dagli sperperati esempi, in un constringendoli, non ponno salire a un'ardita sintesi e da questa ridiscondere a render stretto conto dei singoli fatti che si compiono nei lati campi della medicina) o quasi dirci di quel nullo critorio di cui privi non sono nemmeno gl'infermieri ed i beccamorti, che la scialano in grazia dell' incredibile ignoranza, dei colpevoli deliramenti di alcuni medienstri. Conoscendo eglino adunque la loro nullità, se hanno pur dramma di verecondia e di amor proprio, mi lascieranno dire, senza abbaiarmi contro, e se invece dai loro ideali vaticani avventeranno le loro pallido folgori sopresso il mio capo, io mi rivolgerò contro quegli antipapi della scienza, e sogghignerò loro tale un sogghigno che cadran rovesciati al suelo, come bue, percesso dall' accetta del macellaio, procombe e giace.

Quanto io abborra dagli insegnamenti iatrochimici del professore di Pirenze, si parve ne' miei
primi articoli sopra Giacomini e Bufalini, quantunque allora non lo abbia combattuto (o vinto)
che nei campi della fisiologia, differendo ad altro
giorno i miei attacchi contro l' eresic palologiche
c farmacologiche di quella delirante ed orgogliosa
ed atea Celebrità. Intorno ali' omeopatia si ricorderanno senza meno i miei leggitori che io posso
dire: veni, vidi, vici; e 'i dott. Dansi, quantunque
d'altronde uomo di sottile ingegno e di stile quando
energico, quando soave, ma sempre poetico, ma
sempre italiano, non seppe riagire, conoscendo gli
errori usciti dalla sua egregia penna.

Or mi resta di romper una, dieci, cento lance contro quel protoo, quell' arlecchino delle scienze che porta in fronte scritto in diversi caratteri questo nome: Eclettismo. Maladizione e vituperio immortale a tutti gli eclettismi, religioso, politico, medico ecc. Talleyrand in fatto di politica era il primo eclettico del mondo; il Danubio in argomento di religione segue le norme dell'eclettisme; quelli che non aggiustano fede a nessun sistema per menco di volere, d'intelletto, di memoria, di fantasia di probità e di fede nella portentosa perfettibilità della rozza adamitica, sono gli eclettici, gli stenterelli della scienza, i camaleonti della clinica, sono nomini che credono a tutto e a nulla, sono gli scettici pazi gli atoi della medicina... e tuttavelta la esercitanol -

Sarei infinito, se pur divisassi di svergognare tutte le improntitudini, gli equivoci, l'assoluta mancanza di logica, le codarde ed impossenti dissimulazioni dei medici che ormeggiano nella via ambiga dello eclettismo; quindi per questa finta stringerommi ad esaminare quantunque valgano nelle teorie (non nella teoria) e nella prassi della migliare codesti medici che sono i profanatori del tempio della scienza e meriterebbero di essere flagellati da qualche nuovo Rasori, da qualche redivivo Tommasini.

Exeriare aliquis . . . (Ving.)

Chiarissimi signori adepti dell' Eclettismo, siatemi tanto cortesi da dirmi che sia la migliare?

Quali le cause onde proviene? Quale e quanto il vero, l'unico metodo di cura. Dove precisamente s'inizii, dove s'estenda la diatesi; qual essa si sia? Quali siano, e come mai si denno studiare i monumenti patologici rinvenuti entro lo sparato cadavere, ed altre ciance di simil genio?

È un miasma per misventura, siccome mussita taluno di voi? Deh! vi pare, i miei Liliputti baccellieri? Il miasma è morto. E chi lo interfeco? Messer io, se v'aggrado. E in verità, o il miasma è sostanza organizzata, vegetale o animale, e in tal caso entrebbe nel novero de' contagi; od è, a rincontro, un essere inorganato, che vuol dire minerale, ed allora tutt'altro che eccitare miliari, febbri intermittenti, gialle, nere, sudatorie, ecc. cholera; a questi morbi tanto o quanto opponsi. Dunque vuol essere un contagio? Un momento! Sapete voi di grazia, la genesi, il perchè, il perchè nemesico-religioso del contagio? No? Ed è perciò ch' io insegnerovvi su tal tema cose che sin ora non percessero il vostro orecchio, non fenno oscillare le vostre encefaliche fibre, e tanto pretermetto a non dilungarmi dall' argomento - Ma se il miasma è un pleonasmo Inventato dalla grettissima immaginazione di certi parrucconi dediti più allo scrigno che al martirio delle scienze, dell'umanità, della religione cattolica, raggio solo vero, solo immacolato, solo eterno di Iddio vivente, quali cause valgono ad ingenerare la miliare; la miliare che sfalcia all'indigrosso vecchi e giovinette, rozzi ed intelletti di alto affare? Noi dobbinmo inquirere la causa pella costituzione cosmico-tellurica della stagione, de' luoghi ec. ec. Transiro dai fervidi meriggi delle Antille alle umide tenebre della notte; abbiettare il corpo, tempio dello spirito santo, in vergognoso lascivie; here non a centellini, ma a secchie; ottemperare, non infrenare le proprie passioni ecc.; le nebble che calano dai cielo, che ascendono dalle morte gore; esacerbare le primissime offese della traspirazione e le susseguenti indeclinabili angioidesi con iterate orgie; in corto parlare, le cause termometriche, igrometriche, elettrometriche, fotometriche; la gola, il sonno, e l'oziose piume, e la scapigliata venere, e le codorde paure figliate dal donchisciottesco ateismo, queste sono sottosopra le principali cause che possono produrre e cholera, o peste di levante, o febris anglica, o tifi... e migliare. (continua)

L. Ptco

---<del>>>>++<&<---</del>

#### 1 SERVITORI

In un'epaca in tui ad agnuno è lecito di manifestare le miserie della propria condizione, io, nella mia qualità di servitore, mi arrogo il diritto di recare al cospetto della pubblica opinione le giuste lagnanze de' miel colleghi pelle mille ed una privazioni a cui sono, il maggior namerocondarmati dalla tirannide dei propri padroni:

Egli è tempo che sia dato anche a noi, ultima classe dimenticata della società, d' imalzare la debale ma forse non inefficace nostra voca a rivendicare una volta per sempre i tanti torti paliti, le tante umitiazioni sofferte, le tante privazioni sostenute senza che una parola di conforto ci sia mai giunta all' orecchio.

E voi, redatori dell' Alchamista, non isdegnerete di difondere, mediante II filantropico vostro giornate, queste mie querimonie.

Se fra tutti gli ordini della società vi sono diritti e doveri che legano tra loro i membri che li compongono e segnano i limiti fino a dove possono venire reciprocamente escreitati ne viene di conseguenza che anche tra servi e padroni vi saratuto doveri e diritti reciproci. È parlaudo in generale dirò, che so i servi hanno dovere di servire i loro padroni con ogni possibile diligenza e fedeità nelle incombenze loro affidate, hanno del pari diritto di essere provveduti dei mezzi di una decente sussistenza. Taccio per ora della misura dei salario, che per lo più non è relativo nè alla decente sussistenza del servo, nè al decoro della famiglia a cui è addetto; faccio solo osservare in qual modo viene alloggiato il servitore che disimpegna le maggiori faccende della cosa. Il luogo

più obietto e più incomodo, la stanzuccia più dimessa e più ristrette, dove mancano aria e luce, e spazio per muoversi, viene in generale assegnata al servo: sia pure spazioso il fabbricato, sia comodo il palagio ed abbondi di stanze disoccupale: no, il servo deve contentarsi di no canile, dove per esuberanza avrà un pagliariccio ed una sdruscita caperta. Avviene anzi non di rado che il povero servo non abbia pure il canile, ed abusando del di lui bisogno, lu si condauni a cercarsi un dormitorio ora nella stalla vicino di cavalli, ed ora sul fenile od altrove, sdraiato savra povera coltre senz'altro. E se avviene che ammali, l'angustia del suo ricovero e la scarsezza della biancheria rendono impossibile qualsiasi assistenza, per eni si vede costrello a riparare presso il civico ospizio; mentre l'insolubrità stessa della stanza sarà stata prima cagione del suo male. Guarito quando che sia, fa egli ritorno alla casa dei padroni; ma non vi ha più posto per lui, che ebbe il malvezzo di ammalare: ed eccolo senza pane fino a nuovo provvedimento. A questo malanno, che è il più frequente ed il più funesto per noi servitori, si aggiongono quelli della cattiva qualità e scarsezza del cibo, della nessuna regota pelle ore di riposo, della in-compatibilità di servire nello stesso tempo due o più padroni senza urtare nelle loro esigenze, e va discorrendo. Quanto più alle sono poste le famigile, tanto maggiori le privazioni e l'uniliante nostra rassegnazione. Si fa la carità, e talvolta si profondono i soccorsi ad estranei; mentre si nega di porgere una mano soccorevole al proprio servo allorquando si rende per infermità o per vecchiaia impotente alle mansioni che per una serie di anni disimpegnó con zelo ed onoratezza. Si nuota nell' abbondanza d' ogni bene di Dio, e si lascia che la famiglia della propria servità patisca del necessorio (poiche anche il servo ha una famiglia). E tultoció perchè? Perchè si è fissala la misura del salario, la misura del pane, la misura del vino ce nè si va oltre, basti o non basti, abbia o non abbia famiglia il povero diavolo da mantenere. E fratlanto s'imbandiscono i pranzi ai parasiti, si profondono i vini; od al contrario si ricolma l'ozioso scrigno. Ma troppa è la distanza tra servo e padrone, perchè l'uno conosca e senta i bisogui dell' altro. Tanto è ciò vero che giù discendendo nelle classi dei padroni meno privilegiate, vediamo questi sempre più accostarsi al proprio servo, fino a che, presso l'agricoltore, siede allo stesso desco, veste gli stessi panni e dorme in stanze simili a quelle dei servi.

Questa è pur troppo la condizione di una gran parte quelli che mangiano il pane altrui; non è però quella di lutti. Avvegnachè se molte sono le case dove i servitori vengono in tanta obbiezipne tenuti, ve ne sono delle altre per converso che il hanno in tale pregio da consideravii parte della famiglia, e li alloggiano e li nutrono da cristiani: sono famiglie patriarcali che soccorrono con mano generosa ai propri domestici infermi, e li sussidiano impotenti, e vorrei che le poche case patriarcali servissero di modello e di esempio alle molte che verso la servitit usano con poca umanità. Fortunati pertanto quei servitori cui tocca una di quelle famiglie, da cui, facendo il proprio dovere, non si parte che morendo. In quanto a me se ho cercato di scoprice le piaghe di cui sono afflitti molti de' mici colleghi, affinche ne venga un quatche riparo, non he di che laguarmi, perchè sono

Un servitore fortunato.

#### COSE PATRIE

#### TIBERIO DACIANO

Tiberio Daciano fu uno de' più robusti ingegni del suo tempo, uomo di tal meraviglioso sapere, che non isdegnarono molti principi chiedere a lui consiglio nelle loro vertenze; nobile trionfo del genio sulle teste coronate. Nacque Tiberio li 3 agosto dell' anno 1509 da Gianfrancesco Daciano distinto giureconsulto, e da Franceschina Masero ambedue nobili cittodini udinesi. Con amirabile profitto attese in giovanissima età alle belle lettere, e di 14 anni e 3 mesi già maturo per istudii i più severi, fu condotto dal padre nell'archiginnasio di Padova, teatro del suo sapere o della gloria sua. Ivi dimorò sei anni applicandosi indefessamente alle scienze legali con tanta lode per la dottrina, per la memoria, per l'ingegno suo che fece ammirare coloro stessi che in quel santuario delle scienze tenevano il primato. Ai 19 di aprile del 1529 fu fregiato dalla laurea dottorale, nella qual occasione, ciò che addimostra quanta stima si avesse di lui in quella giovane età, furono coniate

in suo onore due medaglie di bronzo. In sulla prima, d'intorno al di lui busto, sono le parole, Tiberius Dacianus J. C., e nel rovescio, d'intorno alla figura d'un dottore inginocchiato presentante un libro alla Virtù, coronata da Mercurio accompagnato da figura di donna, Jurisprudentia. Sopra la seconda parimente d'intorno al husto pel diritto Tiberius Decianus J. C. Utinensis, e nel rovescio d'intorno figure che dimostrano l'imposizione della laurea dottorale. Honeste. vivas. alteresique. suum tribuas. Onore non concesso ai più grandi.

Restituitosi in patria ad istanza dei suoi parenti, prese in moglio Muddalena di Andrea Antonini, la quale seco convisse 16 anni, e lo fè padre di numerosa prole. Durante il tempo che dimorò in Udine, su impiegato negli assari più ardui della provincia, spesse volte venendo spedito qual ambasciatore nella dominante, onde impetrare da quella sollievo nei pubblici bisogni, e grazie. La sua feconda eloquenza, il suo spirito sagace e penetrante, ocrebbero sempre più in fama del suo sapere: specialmente quando condottosi colla famiglia a Venezia ed ivi cominciato l'esercizio di giureconsulto, seppe ottenere il primato sul più celebri legali di quella città. Molti dei principali patrizii veneti, destinati al governo delle città del dominio, desiderarono di condurlo seco qual assessore: del che renitente per la professione che ayeasi assunta, non cesso che all' autorità di Lorenzo Veniero, che lo volle a tutto costo, quando fu a lui conferito il governo di Vicenza. Nel 1548 nell' istesso posto servi a Bernardo Navagiero in Padoya; nel qual tempo essendosi reso impotente il professor pubblico di Criminale in quella Università, Tiberio fu scelto dal Senato a coprire quella cattedra. Poco dopo fu u lui conferita la cattedra in secondo luogo della mattina di Diritto Ceserco, e nel 1570 la lettura in primo luogo della 'medesima.

Nei trenta anni ch' egli su interpreta delle leggi in quel sontuario delle scienze, leggendo in concorrenza d' uomini rinomatissimi, ebbe il primo luogo fra tulti; e tale era la solla degli studenti che il suo nome chiamogli d' interno, che il podestà di Padova dovette offrirgli la sala del suo palazzo per contenere i numerosi uditori. Papa Pio IV efferse a Tiberio il posto di Auditore di Rota, che, quantunque sucroso e ragguardevole, da questi su risintato. La Repubblica Veneta onde tenerselo attaccato gli conseri la carica di suo consigliere in Jure, insieme colla dignità di cavaliere affinchè non abbandonasse l'università di Padova di cui era il luminare.

Era divenuta si celebre la di lui scienza, che le principali città d' Europa ricorrevano, quasi ad oracolo di giastizia, a richiederlo di sua opinione nelle loro controversie. Venezia, i Medici, gli Estensi, i Gonzaga, Cardinali e Principi rimettevano al di lui giudizio le vertenze che nascevano fra essi ed i loro sudditi; e lo stesso Carlo V Imperatore non isdegno consultarlo. Quanto pei l'esse estesa e profonda la sua dottrina facilmente si comprende dalle sue risposte, ove a semiglianza dei giurecensulti dei tempi di mezzo pubblicò li suoi consigli a vantaggio degli studenti; e dove con un ordine chiarissimo, con molta erudizione, con cloquenza robusta e forbitissima pronunzia nna giusta sentenza nei mille casi sottoposti al suo giudizio. Oltre la suaccenneta opera stampala la prima volta in Venezia nel 1579 ed altre essai di minori, scrisse Tiberio un Trattato Criminale, accolto con plauso da tutti i giureconsulti, non potendosi trattore quella materia nè con più chiarezza e diligenza, nè con maggior dottrina ed erudizione.

Tiberio aveva ormai raggiunto il settantesimo anno d'età, quando colpito da fiero morbe ai 7

di febbraio del 1582 in poche oro fu rapito alla vita. La di lui salma fu riposta nella chiesa dei Carmini in Padova, ove gli fu eretto un magnifico monumento.

Li contemporanei s' inchinarono dinnanzi a questo illustre legale, non solo perchè lo conobbero uomo d' intelletto, ma più perchè uomo di cuore, e se la sua profonda dottrina, se la sua calda parola lo posero tra i sommi del tempo, il suo volere francamente e generosamente il vero e l' onesto gli meritò il più raro ed il più splendido elogio che possa fare la storia, quello d' esser stato uomo virtuoso. Il genio solo non fa sempre felice l' umanità; ed un sentir generoso, un cuor nobile e retto può controbilanciare lutto lo ingegno di Newton.

M. di VALVASONE.

#### ESTREMA E DISPERATA TRASFORMAZIONE

#### DELL' ATEISMO

ARTICOLO QUINTO DRAMMATIZZATO (oh!)

Interloquenti

Il Dottor Faust Mefistofele Margherita

La scena ti offre lo studio del Dottore, quindi scaffall gremiti di volumi ebraici, arabi, greci, latini ecc, sopresso un tavolino un teschio di mammouth, un'altro di donna antidiluviana, un'altro di Paracelso - Una pila elettrica (prima di Volta? mal) alcune foglie di bambous, di ticanas, e roso di Jericho petrefatte (prima di Segatto e di Messodaglia, e più? mat) Sotto il tavolino il talamo sinistro del cuore e l'aorta sino al suo grand'arco sparati per lo mezzo ed ostendenti passim litiasi vecchie, recenti, ed incipienti. Quel cuore apparteneva a un azionista di rivolazioni, che poi fece il giornalista, ed il secolo lo chiamava il tergemino Gerione. Ma perché mai? Oh bella! perché possedeva tro stili: stile del diritto divino, stile della sovranità del popolo, o a meglio dire d'un branco volpesco di Ottavianetti, di Antonietti, di Lepidetti insulsi, c finalmente stile mezzo costituzionale e mezzo democratico per satisfare in uno al governo e alle sante esigenze degli associati, i quali furono da lui educati a pagaro antecipatamente il prezzo d'abbonamento ecc. ecc.

Mefist. - Basta, Dottor mio; la bella vergine, la giovinetta ingenna o peritosa che ha interrotti i tuoi brevissimi souni, le tue meditazioni per cui salivi al Cielo, e terebravi le più ime solitudini del caosse e del nulla, Margherita s'addorme, come doi vederé, in un estasi magnetica, e presto avremo i sonniloqui, la chiaroveggenza ... tutto; tranne la profezia biblica, tranno la fabulosa veduta lincèa.

Faust - Colle braccia rigidamente protese; coll'occhio immoto, affascinante; con tutta la mia
persona in istato di cubica lensiono io ho riversato, inlujato nell'angelica dormicale quasi tutto
il mio fluido galvanico, ed è perciò ch'io mi
sento affranto, esinanito, e mi pare cho l'idea
s'argomenti indarno a salire dalle fibrille cercbrali commosse da tenuissimo murmure biotico.
Deh che deggio io farmi, o tutelar mio Demone?
Mefist. - Guardami, o Faust, guardami.

Faust - Dio mio I tu mi abbruci con quegli occhi infernali; desisti, to ne priego, principe delle tenebre; il magnetismo avernale mi serpe di arteria in arteria, di nervo in nervo o mi innonda e mi travolve nelle pur dianzi desiate voragini del nulla. Mefist. - Ve'l quanto mi riesce frale l'amana tempra, ed io invece posso dirti d'aver per un minuto sostenuto il guardo fulmineo di Dio!!! Faust - E poi?

Mefist. - E poi caddi sfolgorato ed immemoro nell'abisso. Sette giorni e sette notti si compirono nella mia caduta, e quando la voce dei perseguenti cherabini mi ruppero il sonno nella testa, mi rizzai tanto o quanto da un frammento di stella smarrito e vagolante negli ultimi confini del creato, ma un nuovo terrore mi incolse ch' io credetti ancor vedero quell'occhio che guata, ed il Giordano trepido si converte a ritroso, si liquefanno i monti come cera, il creato svanisce come un sogno in una notte d'estate.

Faust - So non fossi Faust, vorrei essere Mofistofele, e che mi carrebbe dell'eternali ambasce della gehenna, purchè, circuito di tenebre e di fuoco immortale, l'incorruttibile persona, potessi a mio senno tiranneggiare le tribà di colaggiuso, e ammutinate disperdere, annientare uccennando la testa incoronata?

Mefist. - Ah non dirlo ... io, io piuttosto se un'inesauribile odio, un voto imperituro di vendetta non mi stringesse, vorroi in le tramutarmi e ricogliere la sperauza di risalire al premio che occede qualsivoglia trascendente desiderio. Oh giorni primaverili del Paradiso, oh letizle, a cui non basta, fosse anco centuplicato, il cuore dell'Adamita! Oh amori angelici! Oh! trabocchi, ma tranquilli e melodiosi d'entusiasmo, oh scienze dell'uno e trino, dell'immenso, dell'eternità. di cui i più sapienti della terra e del secolo non traveggono che un fioco barlume, e pur ne menano tanto scalpore; oh giorni primaverili dol paradiso, oh mia patria celeste, deli dove siete or voi?1... Eh via, a me non s'addice, a mo proscritto e moladetto da Elòn, non s'addice la malinconica canzone del cherubino innamorato, ma il ghigno, lo stridore dei denti, l'epopéa dell'affanno e dell'odio infernale.

Faust - Zitto, o Mefistofele! non odi tu la sonve parola della mia fidanzata?

Mefist. - Dunque attento, pazzo che sei.

Margh. - (cogli occhi socchiusi atteggiata di sonno e di vigilia) Ecce tu pulcher es, dilecte mi, et decòrus; Lectulus noster floridus . . .

Faust - Siccome il giglio intra le spine, o così la mia giovinetta, l'amica del mio cuore intra le figlie della Lamagna.

Margh. - Sottesso l'ombra di colui ch' io avevo desiderato, sedetti . . . porgetemi fiori mille a sostegno, e frutti odorosi, imperocchè io svengo dallo amore.

Faust - (colla sinistra le sorregge il capo, e colla destra la ricinge).

Margh. - Lueva ejns sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me. Adjuro vos Filiae, Germaniao per capreas, cervosque camporum no suscitetis me a somno electro-magnetico.

Faust - Sorgi, raffrettati, min bella, colomba min, giovinetta intemerata, o vieni, posciacche omni lo inverno è gito in dilegno, ne più piova o nevo si riversa per l'aero tenebrose, ed i fiori eruppero ed oliscono nella nostra terra...deh! suoni la tua voce allo mie orocchie, perche soavo è il tuo aecento; perche helfissimo è il tuo viso.

Margh. - Egli è a me diletto; così io a lui, il quale s' inchbria tra i gigli odorosi delle mio mammelle, sinchè spiri brezza diurna, ed inchinino le ombre.

Mefist. - Pace e silenzio, e ceneri innamorate, le ve le impenga! Omai vi stringa di me pietade di me che sono infelice, immortalmente infelice! deli se saposte quanto la vostra caduca beatitudine, e i purissimi raggi della estasi dei vostri amori mi fanno male; abbiatemi misoricordia.

Margh. - Ego dormio, sed cor meum vigilat.

Faust - Tu dormi, ma il luo cuore è in iscolta, o ben-amsta? O Margherita, lo son mesto, come una sora autuanale; vuol lu, per alleviare la mia tristozza, cantarmi un inno d'amore?

Mefist. – Oh è troppoi ingrato: To', ponle sul petto questo brano d' un cento ch' io cantai in cielo pochi momenti prin d'abbandonarlo per tutta l'etornità.

Faust - (appone al pello di Margherita le foglie diverse su cui sta scritto il canto).

Margh. — Oh Dio I toglimi quel canto; son roventi cerboni; è acido nitrico!

Mefist. - Imponto che le legga colle estremità norvose tattili del niveo petto.

Faust - Udisti, mia bella?

Margh. - Udii; vuoi tu ch' io legga?

Faust - Leggi, anima dell' anima mia: (continua)

L. Preo

Risposta at Cenni del sig. Pietro dett. Bajo sulla vita politica,
c sulle Opere del Conte Francesco Mengotti, che furono
inscriti netl'Abdimista di Udine 28 Aprile 1850 N. 8. (\*)

La verità, la scienza dei fatti, il dovere, la gioria del celebre defunto, l'onore di me e di mio figlio m'impongono di rispondere alle critiche osservazioni del sig. Pietro dott. Bajo sulta vita e sulle apero del sig. Co. Francesco Mengolti mio benefico Zio-

" 1.9 L'opera, cost principia il sig. Bojo, che il Ca. Mengotti
" prestò egualmente a duo Governi nemici, fu l'unica macchia,
" che udombrasso l'integercina sua vita, nò valse a caucellaria
" il bena fatto all'umenità, perchè ne le coscionza, nò la storia
" potramo mai giustificare l'incocrenza nell'applicazione dei
" principi politici. "
Quale ingiusta taccia! Il Conte Mengotti comincio nel 1790

chair inguista faccia? Il Conte diougotti cominuto nel 1790 e terminò nel 1826 la sua carriera politica, la questo periodo di tempo non moi sposò partiti politici, nè mni si pronunciò piuttosto per uno che per un'altro Governo, ma servi alla Stato dominante, od alla Patria col retto fine del luon suddito, e cittudino, cioè di promuovere il pubblico vantaggio. Doveva egli dunqua rimunziare a questo suopo e dovere, perchè i Governi ogni qual tratto mutavansi? Il unogiamento di questi Governi non avveniva forse per antecedenti trattati di pace, e per convenienti cessioni di territori? Non cessava così ogni inimicizia fra loro? Non diveniva perciò regolure e legittima lu costituzione dei medesimi?

Orn il Co. Mengotti qual ragione aveva di ricasar ad essi l'opera sua, massime quando gli fosse stata richieste, como lo la not 1803 a Venezia, nel 1806 a Fonzaso, e nel 1814 a Milano?

Doy è dunque l'incorrenza de' suoi principi politici, e dove în pretesa incancellabile macchia della sua vita? Diessi pluttosto che în una gloria per lui l'aver saputo a potuto altendere costantemento al pubblico bene sotto tutti i diversi Gaverni, che furono o l'onorerono della loro stima e fidacia durante lu lunga sua carriera politica. Se l'imputazione del sig. Bejo sussistesse, quanti e quanti rispettabili momini si direbbero mucchiati, ed incoerenti per aver continuate a servivo sotto le diverse dominazioni che furono in Italia ed altrova dal 1790 in poi!... Allora soltanto dir potrebbesi macchiata la vita politica del Co. Mongotti, qualora cgli avesse mal servito la patria e lo stato, ciocche non solo non si può affermare, ma neppuro metere in dubbio da chicchesia.

2.º Passando il sig. dott. Bujo dalla vita allo opere del Co.

2.9 Passando il sig. dott. Bujo della vita allu opere del Co. Mengotti, o discorrendo di quelle sul Commercio dei Romani, dichiara: ", che i fatti storici furono di soverchio amplificati, ", che non ò sempre rigorosa la deduzione dei principi, o che ", non di rado la marrazione ò profissa.

Possibile, che la Reale Accadenia delle Iscrizioni e llelle Lettere in Parigi, composta di nomini sommi, abbia creduto di coronare con doppio premio una dissertazione avente i difetti sopracennati? E l'abbia preminta, abbonche losso scritto in lingua non ammessa da' suoi regulamenti, ed al confronto di altre 73 memorio di scrittori chiurissimi? Per non dilungarmi in discussioni, mi riporto al Giornate della Letteratura Europea, che allora si stampava in Milano, e che nel suo N. 25 del 22 Giugno 1787 alla Pagina 197 così esprimesi, quasi avesso previsto, e volesso in prevenzione combattere le censure del sig. Bajo.

"Reve libro a vedersi è questa dissertazione, o nello stessa, lu si ampia la materia, che anzichè la scorsezzo, vientaggiormente la copia delle coso poteva opprimere nella scelta, per
tessero un ristretto, limpido ed ordinato. Letto portanto questi opascolo, si troveranno ad ogni passo tanto buou ordine,
lonto giudizio, tanta sono critica, da immaginarsi il vivo scaso,
che di provacuo è in dovere l'Antore per le giuste sue ideo
e per la vorità delle sue massimo. Grando effetto produrrà nel
lettore questo movo genere di Storia così esatta nel suo filo,
e nella sua analisi. Il-libro non ha niente extra rem, e fu esteso
con dictura plagante, breve, chiarissima, e senza intemperanza.
In qua parela è un tibro tra i migliori, dei quali siasi mai
fatta menzione da Vozio a questa parte.

3.º Il sig. Bajo nell'analizzare la memoria del Calbertismo osservò: ,, che il Co. Mengatti si è di troppo dilungato nella ,, parte tearica senza discendere alle pratiche applicazioni, e che ,, ha forse di sovorchio deriso il grande Ministro Colhert. Ma dovendo l'Autore combattere inveterati sistemi e pregiudinil, avava duopo di estenderai in ogni guisa nello opposto teorie, per meglio dimostrare la fallacia di quelli, e la verità di queste. Inoltre il Problema Accademico arasi dato in termini puramente teorici, e perciò teoricamente era da sciogliersi. Nou ostante il Co. Mengotti nel Capitoli, nei quali parla della Concorrenza e dello Manifature, è discesa onche a pratiche dimostrazioni ed upplicazioni.

Se poi nel narrore l'entusiasmo, che prese in Francia il Colbertismo, e se nell'accenture l'erronne induzioni dei Colbertisti usò uno stile grazioso e faceto, lo fece soltanto per divertire la mento del lettore dal serio argomento della dissertazione, ma in nessua luogo si permise, com'era suo costante carattere, alcuna espressione derisoria verso la persona dell'illustro Colbert, che al contrario loda e rispetta chiamandolo era celebra Ministro delle Finanze, era uoma di genio, era protettore delle Scienze e delle Lettere, ed era degua mecenate dell'Augusto francese.

4.9 Per ultimo vengono intil dei sig. Bojo rimproveri a me, perchè non furono sinora pubblicate, a provocazioni a mia figlio, perchè siano date ulla stampa le tre da lui asserite dissertazioni dei Conte Mangotti, l'una sulla fince, l'altra sulla Libertà del Contencio, e la terza sulla Propagazione della Peste per via l'isserti.

Ma le due prime memorie non si troverono dopo morte fra le di lui carte, henchè si avesse ragion di supporre ch' e-sistessero, ed il terso memoscritto è solamento un' ordinata ruccella di materiali, e di giornaliere osservazioni ch' egli andava trascrivondo per semplice suo studio e meditazione, e delle quali io non ommisi di far cenno cot mezzo della Guzzetta di Venezia nel meso di Febbrajo 1847, al tume appunto degli Siudiosi, a benefizio della società, a progresso della scienza, ed a gioria del dofunto. Inoltre noi non ubbiano ricusato, nè ricuserenmo di mostraro confidentemente questa Collezione a chi bramò sinora e bramerà in avvenire di leggerla prusso di noi, perchè l'amore dell' umanità ci scolda il petto quanto a chianque. Ma nel dare alla luce i pensieri e commenti gettati ili del Costo Mengotti sulla carta, come gli scorrevano dalla piana nel silonzio a nella intertà del privato suo gabinetto, chi ci assicura che non si contravvenga alla di lui intenzione? Chi dà a noi il diritto di disporre degli scritti di lui dopo la morte, diversamente da quello ch'egli ne disponeva o ideava in visa? Chi puè chiedere da noi, come un devere verso il l'abblico, ciocchi prima per noi è un desiderio o promuciò neppur una parola sull'uso, oggetto e destino de' suoi mauoscritti?

Questo gluste considerazioni oppunto mi trattennero e mi trattengono dal rendere di pubblica ragione, com' crami da tempo proposto, tanto i di lui pensamenti sulla causa delle malattie contagiose, quanto i di lui concetti sopra ultri svariati argomenti.

Adunque qual è la nostra pretesa mancanza, se non possiamo pubblicare ciù che non esiste, oppure ciò che non sappiamo se sia stato concepito e disegnato pella stampa?

In ogni caso per rimuoverci dalla ragionevole nostra renitenza era necessario un diverso linguaggio sopra le Opere già dato alla luce, ora necessario gentilmento esortare e richiedere in luogo di pretendere e provocere, era necessario dar l'esempio di essere disposti a sopranere, e non consurare l'Autore dei manoscritti, se mai la cortesia, il generalo desiderio, e la convenienza potesso indurci a superare il giasto rispetto dovato alla sconosciuta volontà del nostro Antenato.

Valga il fin qui detto u giustificare la vita politica, le opere, e gli credi del fu Conte Francesco Mongotti dulle critiche osservazioni del sig. Pietro dott. Bojo, il quate, so prima di serivero si fossa compiaciato di meco abboccarsi, come gli era facilissimo, e come fecero diversi altri Personaggi che parlarono del sig. Conte mio Zio, si sarebbe meglio istruito dei latti, e quindi non avrebbe detrutto all'intemerata fanna di un grundo suo Concitudino, non sarebbe cadato in abbagli, non el avrebbe accusto d'indolenza, di farto letterario e persino di azione brutta e malvagia, e non avrebbe ingiustamente compromesso innanzi al Pubblico la huona nostra riputazione.

Feltre li 12 Giugno 1850.

FRANCESCO LUIGI MENGUITA

(\*) Prova evidente della nostra imparsialità e del rispetto che prafessiamo alla critica, parte di svienza e ben diversa dalla ozivsa maldivenza, sia la pubblicazione di uno scriito contro un articolo del nostro egregio collaboratore dott. Pietro Bajo. Crediamo di poter dar luogo a questa polemica che vombutto opinioni e non attacca la persona dello scriitore, poichè speriamo che il Nob. Mengotti riconoscerà, come noi, nal dott. Bajo un nomo il quale ama il suo paesta, i grandi ingegni che io illustrarono, e che alla di tai prosperità col desiderio e col-Popera consucra lutta se stesso. Acendo sott' occhio il quadro di fatti recenti e trovando molto a lomentare circa le apostasic politiche (da biasimarsi, se vaol essere coerente ai principi professati, auche da chi biasimò allamente le apostasic religiuse per motivi politici) non è meraviglio se il dott. Bajo credesse opportano di notare come le più grandi virtà vieiti e domesticha non lavano una tal macchia. Ci duale solo che questa massima d'una verità generale incontrastabile, degna d'uno scriitore che sa esser sua missione in questi tempi di scotticismo politico e marale dire con franchezza la verità, abbia colpito un nomo del merite del Conte Mengotti. Mo le animo gentiti e desiderose del pubblico hene s'intendono sempre; quindi noi speriamo che il nipote dell'illustre nomo di Stato e il dott. Bajo si unimano coi foro mezzi intellettuali e motoriali a promuovere il bona del loro paesa, sapendo che contro l'opera de' malengi solo l'unione di tutti i buoni potri opporre una resistenza efficace.

Nota della Redazione.

#### COSE URBANE

Annunciamo con vero placere che l'idea di fondare in Udine uno stabilimento di bagni, a cui potrebbe (secondo l'idea sviluppata dal dott. Fiumiani nei numeri 42 e 13 dei-("Alchimista) partecipare anche il popolo, trovò lieta accoglienza tra persone ch' amano il loro paese, ed hanno i mezzi di operare il bene. Uno de' più caldi fautori di questa istituzione è il sig. Gabriele Pecile, giovane adorno delle più belle doti di mente e di cuore, e che usera della ricchezza în opere di utilità pubblica e di gentilezza civile. Fu già trovato il locale addatto a tale uso, e il proprietario si addimostrò favorevote al progetto. Raccomondando ai buoni cittadini di non permettere che tali progetti restino sempro progetti, facciamo osservare che chi antecipasse qualche piccola somma per un lavoro di questa specie, non implegherebbe senza vantaggio i suoi capitali. Ma ciò per quelli che non obbediscono ad altra legge che a quella del torpaconto,

Il giornale il Frinti dà relazione della vendita dei bozzoli nelle varie provincie del Lombardo-Veneto. Ma variando pur troppe in queste pesi e monete, surebbe una vera opera di misericordia verso gli ignoranti (venditori delle gallette) di darne il rapporto con quelli che si usano tra di noi.

Sarebbe bene che i possessori di gallelte di perfetta qualità non si lasciassero indurce dai compratori ad accettare un di più della metida, perchè in allora il contratto di questi non verrebbe preso a calcolo nello stabilire il prezzo della mediocrità.

#### Odine li 90 giugne

Due rappresentanti della nostra Congregazione provinciale sono partiti per Verona per l'oggetto del prestito. Noi avremmo desiderato che intorno a codesto argomento di infausta attualità e d'interesse comune, il giornafismo politico ne dicesse qualcosa in luogo di ripetere seccamente le pache parole pubblicate negli ultimi numeri del Foglio di Verona e della Gazzetta di Milano; nè alcuno potrà tacciare di indiscretezza il nostro pio desiderio, redendo che s' occupano, e fino alla noia, malte colonne in quistioni di niuna importanza per noi. Non abbiamo ta vanità di credere che le nostre parale in proposito (vedi i numeri 10 e 11 dell' Alchimista) possano influire minimamente, pure il già detto e quanto altro potremino dire sieno espressione della nostra buona volontà di additare tra due mali il minore. Esprimiamo ora il desiderio che a cotali faccende si dia la massima pubblicità, sendo questo uno de' sintomi essenziali della vita costituzionale. Perciò sarelibe bene che il primo protocolto redatto in Verona e sottoscritto da persone con mandato dei Municipii e delle Camere di commercio ed auche senza mandato (come è voce) fosse pubblicato sui giornali. E partando di questo caso speciale ció tornerebbe opportuno, perchè se (come dicesi) è insorta una gara d'interesse tra il commercio e l'estimo, da cui pare il primo possa uscir vittorioso, sarebbe convenevole che la pubblica opinione fosse la grado di dare a ciascano il suo. Noi ai nostri Rappresentanti, che, in seguito ad invito di S. E. il signor Governatore generale militare e civile, partirono per Verona raccomandiamo di far notare con ogni loro mezzo la diversa condizione in cui si trovano, rispetto all' estimo, le Provincie Lombarde e le Provincie Venete (e quella di Udine in ispecialità priva di un estimo stabile) per quindi devenire ad un' equa ripartizione. Il Foglio di Ferona chiamò il progetto, già approvato in massima dal Ministero, degno di clogio, e perchè il pubblico possa unire le sue a quelle todi, sarebbe dunque bene il farlo conoscere colla stampa; come pure se a quel progetto verranno fatte delle giuste ed utili modificazioni, perchè in altora ne avrebbero un po' di merito anche i nuovi invitati, i soli legali rappresentanti degli interessi d'una Provincia.

## IL CHOLERA ED IL POEMA a cui s' addopano IL MARTIRE ED I SEPOLTI VIVI di loigi pico

Il Cholera ed il Poema, precoduti da brevi parole sugli estremi confini della vita, furono impressi sin dal 1847 col tipi del Semin. di Padova e, propter italicos metus, gli offro al pubblico soltanto nel 1850. Sono due puntate; la prima, emai impressa, vale lire 1.00; la seconda da imprimersi costorà lire 3.00. Que' benevoli ed intelligenti che volessero onorarmi della loro firma sono pregati a rivolgersi o in persona o in iscritto alla Tip. Liberalo Vendrame.